CRONACHE DELLA GUERRA

ROMA - ANNO IV · N. 33 · 15 · AGOSTO 1942 · XX • SPEDIZIONE IN ABBON, POSTALE

G. 3/0

Lire 1,50

STALINGRADO MINACCIATA

ANNO IV - N. 33 - 15 AGOSTO 1942 - XX



PUBBLICITÀ Via Mansoni, 14 - Tel. 14.360 ABBONAMENTI

nale L. 70 semestrale L. 35 trimestrale L. 20 L. 130 semestrale L. 70 trimestrale L. 40

Fascicoli arretrati L. 2 cadauno

A risparmio di maggiori spese di vaglia vensare l'importo degli abbona-menti o delle copie arretrate sul CONTO CORRENTE POSTALE 1/24910 TUMMINELLI EDITORE - ROMA - Città Universitaria

Non spedire a parte una lettera o una cartolina con le indicazioni relative al versamente quando tali indicazioni poesono essere contenute nello spazio riserveto calla causale del versamento nel Bollettino di C/C ?ostato.

Esce ogni sabato in tutta Italia e costa lire 1,50 I manoscritti onche se non pubblicati non si restituiscono

TUMMINELLI EDITORE - ROMA

OMAT !! Provvedete in tempo utile al rinnovo dell'abbonamento usando il nostro C/C Postale N. 1/24910 ., Tutte le indicazioni possono essere contenute sul detto Bollettino o sul Modulo di Vaglia Postale, Scrivete ben chiare altre al Vostro nome e cognome e indirizzo la parola: R I M M OV O

SE L'EPIDE AMIDE BAUE

L'uso giornaliero del rasoio provoca inevitabilmente irritazioni e bruciori alla pelle del volto. La Ditta GIBBS ha creato un TALCO BORATO che, per la sua particolare composizione, possiede spiccate qualità rinfrescanti e assorbenti, particolarmente indicate per eliminare gli inconvenienti suaccennati

I giene Bellezza

Salute S A STABLIMENTI ITALIANI GIBBS - MILANO TALCO BORATO







ADDIZIONATRICE SCRIVENTE ITALIANA A TASTIERA MODERNA











LAGOMARSINO



MACCHINE PER UFFICIO - MILANO: TELETONO 14.001 FILIALI E AGENZIE NELLE PRINCIPALI CITTÀ





# L'INDIA SOTTO IL TERRORE BRITANNICO

La sauazione in India precipita. Dopo avere ascoltato il discorso di Gandhi, il partito del Congresso approvava (8 agosto) la risoluzione « Quit India », alla quasi unanimità. In seguito a tale voto, Gandhi, preparando la sua campagna di disobbedienza civile (non rivolta, ma non collaborazione con le amministrazioni dello Stato), invitava professori, studenti e giornalisti a tenersi pronti a sospendere ogni attività e rivolgeva un appello ai Principi indiani perchè aderissero alla sua politica. Dal canto suo, il Governo dichiarava che non avrebbe più trattato col partito del Congresso, che, per l'attività dei suoi capi, non poteva se non causare turbamenti e agitare il paese. Pertanto veniva dato ordine al Governo di Bombay di trarre in arresto Gandhi, Nehru, Azad e gli altri capi del Congresso e tutti i partecipanti alla riunione ove era stata approvata la risoluzione Onit India .

Gandhi e gli altri capi venivano immediatamente arrestati e trasferiti in una villa a Poona. Contemporaneamente veniva diramato l'ordine di scioglimento del partito del Congresso e si procedeva ad arresti di gruppi o singoli, disperdendo manifestazioni che si erano avute in varie località. A Londra il Segretario per l'India, Amery, pronunciava alla Radio (10 agosto) un discorso affermando ehe il Governo del Vicerè, attraverso i suoi organi giudiziari e di polizia, era in grado di aver ragione della situazione attuale, non riscuotendo, il partito del Congresso, l'adesione della grande maggioranza del paese, perchè, quali ne siano le aspirazioni, ogni divisione in questo momento ne costituirebbe un pericolo». Il Governo di Bombay pubblicava il seguente manifesto: « Gli incidenti provocati da manifestanti congressisti nella eittà di Bombay, hanno obbligato la polizia a ricorrere all'uso di gas laerimogeni in cinque occasioni e ad L'ARRESTO DI GANDHI — LO SCIOGLIMENTO DEL PARTITO DEL CON-GRESSO — TUMULTI E REPRESSIONI — IL CONVEGNO DI MOSCA — NUOVO ASSERVIMENTO DELL'INGHILTERRA AGLI STATI UNITI — LA RICONOSCEN-ZA DEL GOVERNO GRECO VERSO IL DUCE — UN RIFIUTO DELL'EGITTO AD UNA NOTA DI ROOSEVELT

aprire il fuoco per lo stesso numero di volte. Per quanto è dato sapere, nessuno è rimasto ucciso, ma si segnalano alcuni feriti».

Questa la cronaca. Non v'è nulla di strano in quanto accade in India. La storia si ripete. Ancora una volta, dopo avere tentato le vie dell'inganno e della frode, l'Inghilterra ricorre alla violenza e scopre il suo volto sinistro. Ecco la prima concreta applicazione della Carta atlantica. Dopo avere redatto e teatralmente diffuso in tutto il mondo gli

otto punti concordati da Roosevelt e da Churchill a bordo del «Potomae»; dopo avere trattato coi capi del nazionalismo indiano facendo loro promesse di ogni genere, ma da attuarsi solo dopo la guerra — la qual cosa presupponeva un'impossibile vittoria inglese — dopo avere ricorso ad una larvata mediazione nordamericana attraverso le ingeneze del colonnello Johnson, fiduciario di Roosevelt; dopo avere sobillato i Principi e i mussulmani contro il partito del Congresso, fa-

indiana si sarebbe risolta a loro danno, l'Inghilterra si è trovata di fronte ad una opposizione irriducibile, come risulta dalla mozione dell'8 agosto. Le condizioni poste dal Congresso per una benevola neutralità (« in realtà, io sono uno dei più grandi amici degli inglesi, lo sono ora più che mai » aveva dichiarato pochi giorni prima Gandhi) erano definitive e perentorie: l'abbandono dell'India, che avrebbe pensato da sè a darsi una costituzione conforme alle sue aspirazioni ed alle sue necessità, a risolvere pacificamente quelle divergenze, che il Governo vicereale alimentava con ogni sorta di intrighi e di sobillazioni.

cendo loro credere che l'autonomia

A questo punto, riuscite vane le lusinghe come le minaccie, l'Inghilterra ha fatto ricorso alla violenza. Anche altra volta, anche nel 1924, Gandhi veniva arrestato, processato, condannato a sei anni di carcere; ma dopo tre anni, impotente a sedare la rivolta che fermentava dovunque, da un capo all'altro dell'India e che assunse, a volte, forme terroristiche, l'Inghilterra doveva liberare il grande apostolo dell'indipendenza indiana, che ritornava fra il popolo a riprendere la sua propaganda col prestigio che gli veniva dalle persecuzioni e dalle sofferenze patite. Cinque anni dopo, il Congresso presentava un « ultimatum » col quale domandava per l'India lo statuto dei Dominii. L'« ultimatum » scadeva alla mezzanotte del 31 dicembre 1929. Venne il 1930 e l'India non ottenne nulla

Il 12 marzo 1930, stanco di attendere, Gandhi iniziava la famosa marcia di protesta da Ahmedabad al mare arabico, che si iniziò con le irruzioni al depositi di sale. Gandhi veniva nuovamente arrestato e relegato nella prigione di Jaroha. Ma per poco, chè la sua liberazione si rese necessaria in seguito alla pratica della disobbedienza civile. Anche allora l'Inghiltere



IN ALTO E SOTTO: Le nostre salmerie nella zona dei Dan (R. G. Luce Bercard)
Stazione radio moto-trasportata al seguito di unta nostra unifità operante nell'anno
dei Dan. (R. G. Luce)

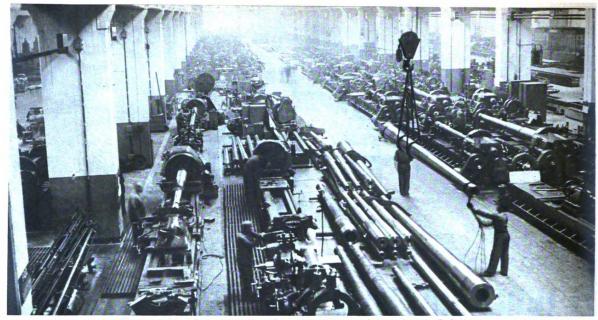

ente di guerra (R. G. Luce)

al solito, si trattava di un espedien-

cercò un compromesso affidando a duecento anni, essa fu preda di avlord Irving, vicerè, l'incarico di ne- venturieri « ufficiali e privati », che. goziare coi capi del Congresso. Come secondo il giudizio di Macaulay, vi mantennero un regime di « oppreste e i negoziati non conclusero nulla. sione, di rapina, di corruzione ». Av-Scoppiata la nuova guerra, l'In- vertendo il pericolo, Londra ricorse ghilterra trepidò per l'avvenire del- ai consueti inganni, ma inutilmente. l'India; temette la perdita dell'im- L'esperienza aveva finito per insemensa regione, che è la fonte prima gnare qualche cosa anche ai pacidella sua ricchezza, della sua pro- fici fautori della non resistenza al sperità. Per la Metropoli, l'India male. La miserevole storia delle era stata sempre un inesauribile trattative affidate a Cripps, spedito campo di sfruttamento. Durante d'urgenza in India per tentare un

compromesso qualsiasi, è nella me- tale disobbedienza potremo anche rimoria di tutti. Gandhi e gli altri capi del nazionalismo non ignoravano che Cripps era l'uomo di Churchill, che il 31 gennaio del 1981, a Manchester, riassumeva in questi termini il suo preciso pensiero: « Noi dobbiamo nettamente dichiarare che vogliamo mantenere in ogni circostanza l'effettivo dominio sull'India per un tempo indetermi-

tirare tutte le concessioni costituzionali ».

Parole spavalde, che dànno uno strano suono d'ironia, se si pensa che il Giappone è oramai ai confini dell'India. Anche di recente, il Giappone ha dichiarato che rispetterà la libertà e l'indipendenza dell'India, se essa cesserà di essere una base di operazioni britannica. Se l'India nato el che non possiamo tollerare sarà sgombrata, nessuno la tocchela disobbedienza alla legge. Contro rà. Se, invece, l'India resterà, sia

Conquiste in Ukrajna: un enorme stabilimento siderurgico ovato dalle forse di occupazione, (R. D. V.)



pure contro la volontà del suo po- è una fiera requisitoria contro la bopolo, l'attiva base di guerra che è stata finora contro le Potenze del Tripartito, il Giappone dovrà muoversi sul suo territorio con rispetto per il popolo indiano, ma col necessario compito di colpire e di annientare le forze armate anglosassoni.

Mentre le armate germaniche avanzavano su tutto il fronte, a Mosca aveva luogo (7 agosto) un convegno interalleato. Vi partecipavano l'inviato speciale del Governo degli Stati Uniti, generale di aviazione Brandley, l'ambasciatore britannico Clark Herr e l'ambasciatore americano ammiraglio Standley. Il generale Brandley era latore di una lettera personale di Roosevelt a Stalin. A Mosca si è negato che il convegno avesse carattere eccezionale e d'urgenza, ma a Londra si è detto chiaramente che esso doveva discutere il modo di aiutare la Russia al più presto, di «fare qualche cosa». In quei giorni la signora Roosevelt inviava una lettera a un dirigente del partito operaio, tale Connolly, nella quale si parlava con molta disinvoltura del boscevismo. « Ammiro la Russia e la meravigliosa lotta che sta combattendo. La Russia ha il diritto di darsi il Governo che i russi desiderano di avere; però noi non desideriamo essere dominati nel nostro Paese da un gruppo nord-americano che sia, a sua volta, dominato dalla Russia o dagli interessi russi ».

Il progressivo asservimento dell'Inghilterra agli Stati Uniti ha avuto, nei giorni scorsi, una nuova conferma nella legge approvata dal Parlamento, che riguarda lo statuto delle truppe nordamericane in Inghilterra e nelle colonie britanniche. D'ora in poi esse non dipenderanno più, in materia criminale, dalla giurisdizione inglese, ma da quella degli Stati Uniti. Ciò che ha destato un vivissimo senso di malumore negli ambienti politici londinesi, è stato l'annuncio che l'ambasciatore degli Stati Uniti Winant aveva inviato una lettera al Governo britannico, con la quale domandava l'immediata approvazione della legge. Tale lettera è stata definita una ingerenza illecita nordamericana nella politica interna dell'Inghilterra, una « deplorevole arroganza ». Il Governo inglese, benchè non abbia fatto dipendere l'accordo dalla reciprocità, spera che questa venga esercitata nei riguardi delle truppe britanniche comunque trovantisi in territorio nordamericano e sotto la giurisdizione nordamericana. Che il tradizionale orgoglio britannico si riducesse a subire umiliazioni fino a questo punto, nessuno aveva a tutt'oggi osato prevedere.

Negli stessi giorni, il governo inglese, sempre per far piacere agli Stati Uniti, cedeva al Venezuela l'isola di Duck, situata fra il litorale venezuelano nell'isola di Trinidad. La capitolazione di Londra sotto la pressione di Washington avviene dopo una contesa che durava da settantacinque anni.

Dopo ciò, si comprende che il vecchio Lloyd George abbia pronunziato nel nativo Galles un discorso che

ria e la fatuità britanniche. « E' la burocrazia inglese, così pretenziosa, così fatua e inconciudente, la causa prima delle sconfitte e della crisi imperiale inglese. Con la boria e con la fatuità non si governano e, tanto meno, si amministrano i popoli ». L'accenno a Churchill è fin troppo evidente.

Ben altra è la cordialità, ben altra l'umanità della burocrazia italiana. Se ne avvertono i segni in Grecia. Il 5 agosto, il Presidente del Consiglio della Grecia, generale Tsolacoglu faceva le seguenti dichiarazioni, che sono un aperto riconoscimento dell'azione italiana:

« Durante il cordiale colloquio del quale mi ha onorato il Duce durante la sua breve permanenza ad Atene, ho avuto la fortuna di sentire dal Capo del grande ed eroico popolo italiano parole di vera amicizia per la Grecia.

« La mia fiducia nell'avvenire del nostro Paese si è rafforzata ancora di più, poichè il nostro popolo trova un grande ed inestimabile amico nel creatore dell'Italia fascista e dei nuovi principii europei. Sono riconoscente al Duce per i sentimenti che nutre verso la Grecia.

«Fin dal primo momento ho dichiarato al popolo greco che la salvezza nazionale e sociale era da ricercarsi nella politica di collaborazione con l'Italia e con la Germania. Dal mio incontro col Duce sono uscito con la ferma fede che il mio dovere verso la mia patria m'impone di continuare gli sforzi per integrare la mia politica di un completo ristabilimento dei contatti spirituali tra il popolo ellenico ed il popolo italiano sulla base di una stretta solidarietà e di una indisturbata colaborazione nell'interesse comune delle due nazioni.

« Considero la visita del Duce in Atene come il più importante avvenimento di questi ultimi anni per il nostro Paese, e chiamo il popolo alla completa comprensione degli interessi della nostra Patria».

Gli intrighi americani hanno subito un nuovo scacco in Egitto. Il Presidente dei ministri egiziano ha rimesso (4 agosto) una nota al ministro degli Stati Uniti, informandolo che il Governo egiziano respinge nella maniera più categorica la proposta americana con la quale si chiede all'Egitto di entrare in guerra contro l'Asse. L'Egitto ha, inoltre, rifiutato gli aiuti propostigli dall'America di armi e munizioni.

La nota aggiunge che il Parlamento egiziano dopo una seduta di parecchie ore ha deciso di non modificare in pessun punto la politica attuale dell'Egitto. Il Governo egiziano sotto la direzione di Re Faruk ha confermato che l'Egitto resterà neutrale. Questa decisione è stata comunicata ufficialmente al Governo degli Stati Uniti.

Anche Saragioglu (5 agosto) parlando alla Camera, ha ribadito la ferma volontà della Turchia di restare fuori della guerra, continuando « nella politica di neutralità finora seguita ».



## Bastico Maresciallo d'Italia per merito di guerra

Al Generale d'Armata Ettore Bastico, Comandante Superiore delle FF. AA. nell'Africa Settentrionale Italiana, è stato conferito per merito di guerra il grado di Marescialio d'Italia.

Il nome del nuovo Maresciallo è e rimarrà legato ad alcune fra le vicende più gloriose della nostra guerra.

Già Comandante Superiore delle FF. AA. dell'Egeo, egli organizzò la difesa di quel possedimento così efficacemente da farne una base inattaccabile per il nemico ed un eccellente appoggio per i nostri mezzi di offesa nel Mediterraneo orientale.

Nominato successivamente Comandante Superiore in Africa, nella seconda battaglia della Cirenaica e nella battaglia tuttora in atto nel territorio egiziano il Maresciallo Bastico, fedele interprete delle direttive del Duce ed in perfetta unità di pensiero e di azione con il Maresciallo Rommel, ha dato nuova prova delle sue elevate doti di Capo e di Organizzatore.

L'altissimo grado oggi a Lui conferito rappresenta premio simbolico anche per tutti i combattenti dell'Asse che nell'ardente clima africano, con resistenza física, capacità tattica e spirito di sacrificio incomparabili, hanno portato i segni della vittoria tanto profondamente oltre le frontiere libiche.



# KRASNODAR E MAIKOP RAGGIUNTE STALINGRADO MINACCIATA



L'AVANZATA DELLE TRE COLONNE IN CISCAUCASIA — PASSAGGIO DEL KUBAN, CONQUISTA DI VOROSCILOWSK E RESCISSIONE DELLE CO. MUNICAZIONI FERROVIARIE — LA LOTTA NELL'ANSA DEL DON E LA PARTECIPAZIONE DELLE UNITÀ ITALIANE — OCCUPAZIONE DI KRASONDAR E DI MAIKOP — LA MANOVRA TEDESCA SU STALINGRADO SOSTA RELATIVA IN EGITTO — INUOVI PROGRESSI NIPPONICI E LA MINACCIA ALL'AUSTRALIA

Dopo aver superato, negli ultimi giorni di luglio — come si disse nel numero precedente — il Manic ed il Sal, l'avanzata tedesca ed alleata prosegui nel settore tra il mare d'azov ed il mar Caspio, su tre colonne principali. La prima, costituita sem-

pre da truppe tedesche e romene, dopo aver sostenuto una serie di violenti combattimenti attorno a Zimliansk ed a sud di questa città, posta a mezza strada fra Rostov e Stalingrado, riuscì a passare il Don sopra un fronte di qualche diecina di chilometri e ad incunearsi verso oriente, nelle linee avversarie. La manovra di questa colonna in un territorio che può essere considerato come una zona di collegamento tra il settore del Caucaso e quello del corso centrale del Don, veniva a costituire una minaccia per le truppe schierate dal maresciallo Timoscenko nel settore Don-Volga, allo scopo di difendere questo fiume e Stalin-

La seconda colonna, costituita da

un'armata corazzata e da divisioni di fanteria e di truppe alpine, seguitò ad operare nella parte orientale del settore caucasico. Lasciando alle altre forze il compito di piegare la resistenza delle retroguardie sovietiche, rimaste isolate ed avvolte in seguito all'irrompente avanzata alleata, l'armata corazzata prosegui rapidamente verso il fiume Kuban, riuscendo a sorprendere ancora una volta il nemico poichè, mentre i russi si attendevano un attacco frontale, parallelo al basso e medio corso di quel fiume, oppure un attacco di fianco attraverso lo stretto di Kerch, le truppe germaniche, invece, piombarono sull'alto corso del Kuban, e cioè proprio nel tratto ove la ristrettezza del letto di esso e la

scarsezza di truppe sovietiche rendevano più agevole il passaggio. Infatti, il corso del Kuban veniva raggiunto nella giornata del 4, e senza indugio, gettati su di esso i primi ponti, furono costituite, sulla sponda sinistra alcune teste di ponte. L'avanzata, quindi, data anche la debole resistenza avversaria, proseguiva rapidamente e portava alla conquista dell'importante centro industriale e ferroviario di Voroscilowsk, l'antica Stavropol.

In tal modo i Sovietici venivano a perdere gran parte della regione del Kuban, con grave danno dei loro rifornimenti, essendo quella una terra largamente produttiva di granaglie; col raggiungimento di Vorosoilowsk, poi, rimaneva troncata la





grande comunicazione ferroviaria tra il Caucaso ed il settore del Volga, e veniva ad essere minacciata da vicino anche la trasversale ferroviaria tra mar Caspio e mar Nero.

Nel settore occidentale, infine, verso la costa del mar d'Azov, agiva la terza colonna, composta di truppe tedesche e slovacche. Questa colonna dopo aver superato il fiume Jeia—in parte a nuoto—occupava il grosso centro di lekaterinonska e marciava sul porto militare di Jeisk, sul mare d'Azov. In questo settore, la resistenza sovietica appariva più nudrita, ma non così da poter impedire ulteriori progressi alle forze dell'Asse.

Si combatteva, intanto, aspramente anche nella grande ansa del Don, ove la resistenza sovietica era continuamente rinsanguata mediante l'afflusso di truppe fresche fatte arrivare da Stalingrado e dai settori del centro. Da parte avversaria, anzi, si è cercato di far apparire questa difesa estrema dell'ansa del Don come un'efficace controffensiva di Timoscenko, il quale finora altro non aveva fatto che lanciare vionon aveva fatto che lanciare viono.

no particolarmente segnalati i bersaglieri della 3º divisione celere. Questi hanno perduto il loro eroico comandante, colonnello Aminto Caretto, deceduto in un ospedale da campo in seguito a ferite riportate in combattimento.

Il passaggio del Kuban e l'irruzione delle truppe tedesco-romene nella breve striscia di terreno tra il Volga e la ferrovia Stalingrado-Proletarskaja apriva una nuova fase della gigantesca offensiva; fase, in cui tre grandi obbiettivi venivano a trovarsi nell'atmosfera rovente della battaglia: Maikop, Krasnodar e Stalingrado. Scavalcato il Kuban ed occupata Armavir, che da più giorni era isolata, accerchiata, bombardata. le truppe celeri germaniche investivano la zona di alture precaucasiche, in mezzo alle quali si trova Maikop; alture che si infittiscono e si accavallano man mano che si procede verso sud, fino a costituire la titanica gradinata di montagne che sbarra l'orizzonte e caccia le sue vette nelle nuvole. Le truppe avanzanti verso Maikop incontravano sul

le stecche di un ventaglio; s'intende, però, che esse vengono indicate come direttrici di marcia, perchè la avanzata si svolge lungo le strade e, quando è possibile anche fuori di esse; il fatto che le ferrovie son seguite da presso ed i principali nodi di esse occupati, sta a dimostrare come il Comando tedesco si sia preoccupato di paralizzare tutta la vita comunicativa del settore.

Krasnodar, capoluogo del Kuban e importantissimo centro ferroviario dei industriale, era già da qualche giorno sotto il tiro dei cannoni pesanti; alfine essa è stata raggiunta ed occupata nella giornata stessa del 9. Le residue truppe di Timoscenko sono, così, addossate ai primi gradini del Caucaso, meno quella parte di esse che si trova in una situazione ancor più difficile, costretta e premuta nell'angusto angolo nord-ovest, verso il mare d'Azov.

lo nord-ovest, verso il mare d'Azov. Anche la battaglia per Stalingrado, infine, è entrata nella sua fase risolutiva. I- difensori della città si erano impegnati a fondo e, possiamo anche riconoscerlo, con qualche successo nell'ansa del Don, per im-

battaglia: i Tedeschi, per alimentare la loro manovra avvolgente; i Russi, per parare la nuova minaccia.

In Africa Settentrionale nessun avvenimento di particolare importanza sulle opposte linee terrestri, salvo la consueta attività esplorativa e di artiglieria.

Il nemico ha desistito dal tentare nuovi attacchi in questa prima decade di agosto. E' subentrato, quindi, un periodo di relativa stasi, del quale entrambe le parti profittano per rafforzare il loro schieramento.

In Estremo Oriente, i Giapponesi hanno notevolmente intensificato la loro attività, per terra e per mare, e successi considerevoli arridono alle loro armi, in tutti i settori.

Nella Nuova Guinea, le formazioni Giapponesi, perfettamente equipaggiate per l'avanzata nella giungla e molto abilmente mimetizzate, così da non poter essere scorte dai ricognitori mandati dal Quartiere Generale di Mac Arthur, si vanno sempre più avvicinando a Port Moresby, da cui distano ormai meno di un centinaio di chilometri.

La minaccia su Port Moresby e, quindi, contro l'Australia è avvertita nettamente ed anche temuta negli ambienti australiani stessi, in base a considerazioni molteplici, e precisamente: l'occupazione da parte giapponese, dell'aerodromo di Cocoda, a non più di una settantina di chilometri da Port Moresby; il notevole aumento dell'attività navale nipponica nelle acque della Nuova Guinea; l'aumento, parimenti considerevole, dell'aviazione giapponese, specie di quella da caccia; l'arrivo di nuovi rinforzi di uomini e di materiali nella regione di Buda, malgrado i tentativi degli aviatori anglo-americani per impedirlo.

Nelle regioni cinesi del Cekiang e del Kiangsi si va estendendo sempre maggiormente l'occupazione nipponica, mentre procede la liquidazione delle superstiti forze di Chung King, buona parte delle quali sembra che si trovi in condizioni assacritiche, per difetto di rifornimenti.

Si è appreso, infine, che sin dalla metà di luglio truppe da sbarco giapponesi hanno preso possesso dei punti strategici delle isole Kei, Arun e Tenimber nel mare degli Anafura, a nord dell'Australia.

#### AMEDEO TOSTI

EESTIMONE IL DON - 1) Nostre artirifierie in asione nell'ansa del ijame 
R. G. Luco) — 2) Sulle vie della didictata holocovica — 3) Interminabili cocontie di prigionieri sovjetici — 4) Coa
mpeto irresistibile te colonne dei cari armenti germannici si spingono citi
i corbo d'incqua — 5) Pausangio darenti agli autonessi sovietici in fiamme le colonne corumate germaniche insequene i bolocovichi — 6) Il porto di
lebantopoli poco dopo l'entratra delleforne dell'Asse (R. D. V.)



lenti quanto sterili attacchi contro la testa di ponte di Voronez; in effetti, però, anche qui nell'ansa del Don, non si è trattato che di una serie di contrattacohi che, mentre sou costati ai sovietici la perdita di circa 600 carri armati, nessun importante riflesso hanno potuto avere sul complesso della situazione strategios.

In questa battaglia dell'ansa del Don sono in prima linea, distinguendosi sempre per tenacia ed ardimento, le unità dell'armata italiana. Un'importante testa di ponte, tenacemente e lungamente contesa, è stata alfine espugnata da nostri reparti, ed altre ben munite posizioni sono state conquistate d'assalto dai nostri combattenti, tra i quali si so-

loro cammino le prime torri a traliccio dei pozzi petroliferi, che incominciano a pochi chilometri ad occidente dell'abitato e continuano, in profondità, fino ai contrafforti caucasici. Rotta, quindi, la resistenza nemica, le forze antibolsceviche irrompevano, dopo impetuoso assalto, su Maikop.

Su Krasnodar, le truppe tedesche ed alleate la sera del 9 procedevano su tre colonne; l'una da nord lungo la ferrovia di Timoscevakaia, località occupata nella giornata del 6; una seconda da nord-est, lungo la ferrovia di Tikorietz, anch'essa occupata; ed una terza, infine, da est, fra questa ferrovia e quella di Voroscilowsk-Kropotkin. Queste ferrovia convergeno su Krasnodar, come

pedire che le forze tedesche, italiane e alleate potessero riuscire a forzare il fiume e ad irrompere nella ristretta pianura tra Don e Volga. I loro sforzi continuano tuttora: senonchè un'altra e più grave minaccia contro la città si è pronunciata da tutt'altra direzione, e cioè da sud-ovest. Il feld-maresciallo von Bock, constatate le forti difficoltà di un attacco frontale, ha staccato dalla sua destra forti colonne germaniche ed alleate, lanciandole sul fianco sinistro sovietico; a Kurkakovo, località che dista da Stalingrado un'ottantina di chilometri, si è già avuto un primo urto, pienamente favorevole agli eserciti dell'Asse. ed ora da una parte e dall'altra nuove forze si fanno affluire alla





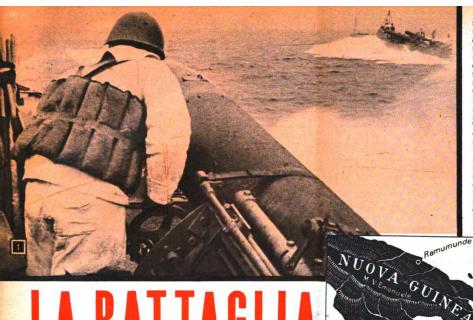

za raggiunta dai nipponici nel controllo delle mosse nemiche, giacchè è chiaro che gli anglo-sassoni non riescono ad avvicinarsi o a penetrare nei bacini marittimi avviluppat: dalle nuove posizioni nipponiche senza che i giapponesi scoprano i loro movimenti e attacchino le loro navi. Ciò significa che le comunicazioni interoceaniche dell'Australia sono realmente compromesse non solo nell'Indiano, ma anche nel Pacifico. Tuttavia in questa lotta oceanica le occupazioni territoriali non procedono con quella progressività e continuità regolari che si verificano nella guerra terrestre; onde è che le posizioni nipponiche e quelle anglosassoni si accavallano e si intrecciano in vario modo sulle terre dell'Oceania e nel festone delle Aleutine. In particolare la Nuova Guinea è ancora in parte nelle mani degli inglesi e degli americani pur essendo stata largamente superata e ag

di Dam

OUGAINVILL

FLOTTA ANGLO-AMERICA

MAR DEI CO

# LA BATTAGLIA DELLE ISOLE SALOMONE

Questa battaglia è il grande avvenimento che domina la cronaca della guerra in mare nell'ultima settimana. Scarseggiando i particolari non è il caso di fare una descrizione della battaglia che sarebbe frutto di fantasia o quanto meno dovrebbe poggiare sul terreno scivoloso delle ipotesi. Va invece notata la riproduzione ritmica di grandi scontri aero-navali, nel corso della guerra oceanica che il Giappone conduce contro le potenze anglo-sassoni, ad intervalli rilevanti, che si misurano a settimane o a mesi addirittura. Pearl Harbour, golfo del Siam, Giava, Ceylon, Mar dei Coralli, Midway e isole Salomone sono in sostanza i soli nomi delle azioni di grandi proporzioni che hanno avuto luogo in otto mesi di lotta ed essi ci dicono come di volta in volta siamo in presenza di imponenti concentrazioni di forze sia da parte nipponica che nordamericana.

I grandiosi convogli e le spedizioni oltremare, di cui prendono l'iniziativa ora i nipponici, per estendere loro occupazioni oceaniche o
per rafforzare le posizioni già conquistate, ed ora gli anglo-sassoni,
per portare aiuto alle posizioni attaccate o per cercare di consolidare
per tempo quelle che incominciano
all essere investite dalla minaccia d

invasione, sono la causa determinante di quasi tutte le battaglie nava del Pacifico e dell'Oceano Indiano. Per la loro ampiezza e per la loro mole è ovvio che queste grandi operazioni si susseguano solo a lunghi intervalli i quali segnano il trapasso da una fase all'altra e si riconnettono in parte alle operazioni terrestri. Così l'attacco a Pearl Harbour segnò il trapasso dalla pace alla guerra e il brusco risveglio degli Stati Uniti dal sonno dell'ottimismo; l'azione aero-navale al largo del golfo del Siam aprì ai nipponici la via marittima della penisola di Malacca, che divenne assai più sicura e più breve della via terrestre dopo la distruzione delle due corazzate britanniche; la battaglia di Giava aprì la via verso Batavia e il completamento della conquista dell'arcipelago della Sonda; la battaglia di Ceylon mise la flotta inglese nella impossibilità di proteggere efficacemente il traffico marittimo nel golfo del Bengala, concorrendo così al crollo della frontiera birmana: la battaglia del Mar dei Coralli contrastò probabilmente ritorni offensivi nord-americani verso l'arcipelago della Sonda e permise la continuazione della marcia nipponica verso il Pacifico centrale, di arcipelago in arcipelago, di isola in

isola; infine la battaglia di Midway portò a contatto gli avversari addirittura nel mezzo del Pacifico.

PEN.YORK

G.di Papua

Cooktown

Cairns

Cardwel

A grado a grado, l'espansione nel Pacifico ha dato ai nipponici le basi di appoggio per controllare, principalmente coll'aviazione e coi sommergibili, vua rera sempre più vasta e vigilare su una linea di sorveglianza gli eventuali movimenti offensivi delle flotte nemiche.

La battaglia delle isole Salomone, ultima della serie, costituisce anzitutto una riprova dell'alta efficiengirata dai nipponici con le occupazioni dirette ad est e a sud-est attraverso tutta la Melanesia.

Questa immensa isola costituisce quindi ancora un baluardo della difesa anglo-sassone che scherma in parte l'Australia e in parte le sue rotte occidentali e che ha in Porto Moresby il suo fulero. E' da credere quindi che la battaglia delle Salomone sia stata originata da un tentativo anglo-sassone di portare aiuti alla Nuova Guinea e di riconquistare le posizioni perdute nelle quistare le posizioni perdute nelle



Salomone (Bougainville, Guadalcanar ed altre isole del gruppo) che a loro volta hanno una notevole importanza strategica sotto tre aspetti: come basi per sostenere la difesa della Nuova Guinea; come porta di accesso al bacino compreso fra le Filippine e le Marianne, per agire offensivamente contro le co-municazioni marittime del Giappone; infine come interruzione praticata alla radice della lunghissima catena di isole che dalla Nuova Guinea si spinge a levante attra-verso quasi tutto il Pacifico e che costituisce una delle principali direttrici di marcia delle armi nipponiche (arcipelaghi delle Bismarck, delle Salomone, delle Ebridi, delle Fiji ecc.). Già nei suoi aspetti strategici la battaglia delle isole Salomone appare dunque un episodio centrale della guerra del Pacifico. Ma non minore pare la sua importanza dal punto di vista tattico. Si

sono questi i segni classici dei loro maggiori rovesci) l'ammiragliato di Tokio precisa che la flotta giapponese ha affondato al nemico una corazzata, sette incrociatori, quattro cacciatorpediniere oltre a 10 piroscafi, evidentemente carichi di materiali o di truppe. Inoltre tre incrociatori, due cacciatorpediniere e una nave trasporto sono state danneggiate. Alcune delle unità affondate o colpite non risultano identificate; ma il comunicato nipponico specifica che due degli incrociatori affondati sono del tipo Astoria, cioè incrociatori pesanti della marina degli Stati Uniti, con armamento di 9 cannoni da 203, dislocamento di 10.000 tonnellate, velocità di 33 nodi e altri due sono del tipo Australia, cioè incrociatori pesanti della flotta britannica, con armamento di 8 cannoni da 203, dislocamento di 9800 tonnellate e velocità di 32 nodi (può

darsi che si tratti dell'Australia e

del Camberra, appartenenti alla Royal Australian Navy). Si tratta insomma di perdite di-

sastrose e incolmabili, per effetto delle quali il tentativo anglo-sassone di rinforzare la posizione della Australia si converte in un tragico indebolimento della intera situazione oceanica delle due potenze anglosassoni. E si aspettano gli ulteriori sviluppi poichè sembra che già nel tardo pomeriggio del 7 le due flotte fossero a contatto col cannone, ciò che darebbe alla battaglia delle Salomone un particolare interesse tecnico in quanto, pure essendo stata preceduta da una vasta e profonda azione aerea, si sarebbe poi differenziata da precedenti battaglie del Pacifico risoltesi in offensive aeree contro le navi e cioè combattute con i nuclei delle opposte flotte fuori vista ed anzi a forte distanza fra loro. La nuova esperienza potrà quindi fornire elementi importanti di giudizio, quando saranno noti maggiori particolari, sulla questione che si va affacciando negli ambienti tecnici e cioè se la portaerei debba diventare l'elemento essenziale delle flotte moderne al posto della corazzata, questione assai complessa, che certamente sarà influenzata in modo decisivo dall'esperienza di questa guerra..

#### GIUSEPPE CAPUTI

1) Nostri Mas in azione nel Mar Ne-re (R. G. Luce) — 2) Vigilanza su una regilanza zu una ociera nel Mediterra — 3) Messa ro (R. G. Luce) — 2) Vigilames su una cestra unità in crocisra mel Mediterraneo (R. G. Luce) — 3) Mesca a punto di un siluro su un cerceliurante 
pronto a portire (R. G. Luce Valvassori) — 4) Arrive di un convoglio in un 
porto atricano (R. G. Luce Esposito) — 5) Attenajose dinamat ei quedrenti in 
una unità da guerra (R. G. Luce) — 
1) Soccomo rapidor la speciale barolla 
implegata a bordo dei nostri pprovechi senzilara — 7) Berineta d'Itelia pronti a tutto (R. G. Luce)



tratta infatti di uno dei maggiori, forse il massimo scontro di tutta la guerra per le proporzioni, cioè per la mole imponente delle forze aeronavali che vi hanno partecipato, e di una vera catastrofe navale per gli anglo-americani, seconda solo all'azione iniziale contro Pearl Harbour, della quale però non può invocare a scusante la sorpresa. Mentre gli inglesi e gli americani tacciono o si limitano ad annunciare grandi operazioni navali delle quali preten-







TRANS

è sempre parlato di un sistema di canali naturali che, in altri tempi, fecero di quella terra un paese molto prospero, irradiante una luminosa civiltà. Ma, oggi, quei canali sono in gran parte inservibili; in ogni caso, mancano i raccordi stradali. per portare i prodotti ai mercati di sbocco. La scarsezza di strade e le deficienze dei trasporti come sono di ostacolo al miglioramento della produzione agricola, così rallentano l'espansione dell'industria del petrolio.

Zone petrolifere ben fornite, con impianti di pozzi assai buoni, trovansi nel sud-est, verso il confine con la Persia, e più a nord, presso Kirkuk. Va segnalata, poj, la zona che è sul margine della frontiera orientale, la zona assai prospera di Bagdad, quella più settentrionale di Rurmatli ha notevoli pozzi, ed è attraversata da una strada ferroviaria, che è di grande importanza per lo sviluppo del commercio del paese. Altri centri petroliferi si contano nell'estremo nord-est, tra Tuz, Mossul, la Turchia e la Persia. Piccole zone sono sul medio Eufrate. all'altezza di Bagdad a nord di Smava. Ad esse bisogna aggiungere alcuni piceoli giacimenti, đagli impianti piuttosto primitivi e scarsamente attrezzati.

Sul finire del secolo passato, i popoli ricchi e, in particolar modo, quelli che avevano raggiunto un alto grado di industrializzazione, rivolsero la loro attenzione ai giacimenti iraqueni, da poco tempo scoperti e già famosi per l'abbondanza del prezioso minerale. Inglesi, tedeschi, americani, entrarono in gara

Zone petrolifere

AAA Pozzi petroliferi

+ Pipe lines

sò ai francesi; ed alla ditta già eostituita ed operante, forte di un capitale pari quasi a mille e trecento milioni di lire, si uni l'America. L'Inghilterra, allora, si diede ad acquistare azioni suppletive e ad accaparrare tutto quello che rimaneva, per mezzo della famosa Società finanziaria per le Partecipazioni e gli Investimenti. Si assicurò, così, una specie di predominio sulla Società dei Petroli dell'Iraq, che presto diventò una delle più potenti del mondo. E questa posizione privilegiáta gli inglesi hanno conservata sino ad oggi.

Sotto l'impulso e gli auspici di questa Compagnia, i lavori di sondaggio e di trivellamento ebbero un incremento crescente. La scoperta di un pozzo ricchissimo fatta nel 1927, nella regione di Kirkuk (a nord-est di Bagdad), e gli sviluppi di tutta l'industria sia in quella regione, sia in zone non lontane, fecero salire la produzione del petrolio iraqueno a quantitativi insperati. Basti ricordare che mentre nel 1983, l'Iraq era al diciannovesimo posto fra i paesi produttori di petrolio, nel 1936, prendeva il settimo posto.

Ma, l'enorme aumento della produzione imponeva lo studio del problema del trasporto al mare. Il progetto, dapprima ventilato, di ricoilgiungere Kirkuk con il golfo Persico, parve il migliore; perchè il Golfo Persico era lo sbocco marittimo meno distante. Ma quella costa era già riccamente servita dai pozzi della Persia, e perciò si ritenne più opportuno e più utile avviare l'abbondantissima produzione di Kirkuk verso il Mediterraneo. Fu costruita una grande conduttura, che, muovendo da Kirkuk, andava verso ovest, poi si biforcava e faceva capo a Tripoli nel Libano e a Caifa. Questo oleodotto può trasportare sino a quattro milioni di petrolio all'anno. Più volte gli arabi ribelli della Palestina lo hanno spezzato o danneggiato. La società stabilì delle stazioni lungo il percorso, fornite di tutto il necessario per accorrere subito e fare rapidamente le riparazioni. Così, nonostante il ripetersi degli attentati, i danni non furono gravissimi. Più grave pericolo corsero i capitali inglesi quando Alì-el-Khailani si impadroni del governo.

Il giorno 4 aprile 1941 avveniva in Irak, ad opera di Rascid All-el-Kailani un colpo di stato; il governo Taha fu rovesciato, il reggente Abdulla fu messo in fuga, le forze nazionali occuparono aeroporti ed altri punti strategici del paese ed inaugurarono un nuovo periodo di fervorosa vita nazionale e di riscossa contro la Gran Bretagna, che da oltre 20 anni dominava il paese. Naturalmente il governo di Londra non riconobbe il mutamento costituzionale ed iniziò operazioni di carattere bellico contro l'Irak.

Le giovani forze iraquene diedero prova del loro valore in un'intensa e strenua lotta, ma ben presto dovettero cedere di fronte al prevalere del numero e degli armamenti moderni Le truppe inglesi invasero tutto il paese e restaurarono il reggente Abdulla. Ali el Kailani fu costretto alla fuga. I suoi collaboratori furono imprigionati o costretti a fuggire, alcuni sono stati, poi, giustiziati. Fra il Tigri e l'Eufrate regna di nuovo l'ordine britannico. Ma sulla sorte di quell'antico paese e del suo petrolio non è ancora detta l'ultima parola. B. LAUREATI

LERICCHEZZE

L'Iraq è la regione bagnata, per lungo tratto, dal Tigri e dall'Eufrate. Corrisponde all'antica bassa Mesopotamia, e confina con fa Persia, la Turchia, la Siria, la Transgiordania e l'Arabia.

Tralascio di far previsioni o congetture circa il suo avvenire economico. Io qui mi propongo soltanto di accennare brevemente a quelle che sono le sue ricchezze attuali ed al vantaggio, che si potrebbe avere, dallo sfruttamento di alcune specie di prodotti.

Oggigiorno può dirsi che i quattro quinti della ricchezza dell'Iraq appartengono all'Inghilterra. Anche il capitale americano è interessato nei petroli. Ma, in genere, gli inglesi hanno il controllo quasi assoluto della vita economica del paese.

I conoscitori dell'Iraq sono concordi nell'ammettere che in quel paese potrebbe trovare posto una popolazione di gran lunga superiore all'attuale, se le sue ricchezze naturali venissero messe interamente in valore.

L'Iraq produce pelli (particolarmente di daino), sesamo, incenso, cera, orzo, riso, frumento, tabacco ed altri prodotti del suolo. Il suolo, ad eccezione di una fascia desertica, di zone montane e di regioni di scarso rendimento, potrebbe produrre molto di più se fosse fertilizzato e coltivato razionalmente, con l'ausilio di mezzi e strumenti moderni. Attualmente si coltiva solo una piccola parte del territorio dell'Iraq. all'incirca dal 5 al 6 per cento della superficie totale. E' fuori dubbio che se ne potrebbe coltivare una parte assai più estesa. Insomma, attualmente si coltiva poco e male; si potrebbe coltivare molto di più e molto meglio.

ahhandonate

Confini di stato

Carovaniere

Ferrovie

Camionabili const

La possibilità di questo potenziamento agrario è subordinata al problema delle strade e dei trasporti. Si

per accaparrarsi pozzi e mercati, distogliendo per qualche tempo lo sguardo dalla vicina Persia.

Persico-

Un accordo anglo-tedesco del 1911 stabili le condizioni per il finanziamento di un'impresa di sfruttamento dei terreni petroliferi dell'Iraq. L'anno dopo, alla Germania e alla Gran Bretagna si aggiunse un gruppo finanziario olandese, nonchè la potente «Compagnia del Petrolio Turco », risultante dalla fusione di tre gruppi. Essa si trasformò più tardi nella Compagnia del Petrolio Iraqueno.

Dopo la prima guerra mondiale, la quota spettante ai tedeschi pas-

Lo spettacolo che offrono oggi i paesi capitalistici nei confronti della Russia bolscevica è tra i più interessanti e, sopratutto, eloquenti. Val poco evocare i precedenti ma se si rievoca il passato si osserva che in pratica, il comunismo non mostrò di attecchire e trovare solide basi se non come degenerazione del parlamentarismo (Francia) o come sollevazione di strati infimi (India). Dove, invece, dovette far presa in categorie sociali che possedevano un elevato standard of life, come in Inghilterra ed in America, esso andò molto più a rilento. Tentò quindi altre vie, adattandosi con perfetto fenomeno mimetico alle circostanze ed agli ambienti. In fondo a tutto poteva vedersi questo, bene un'unica conclusione; e cioè che il fenomeno, naturalmente russo, non avrebbe potuto alli-

gnare altrove con quella virulenza e quella totalitarietà spiegata nell'ex impero zarista dove tante circostanze assolutamente tipiche avevano contribuito a preparargli il terreno.

Il mondo anglo-sassone reagi ener-

#### PRIME DIFFIDENZE

gicamente, a suo tempo, alle dottrine leniniste. Sono noti i rapporti negativi intercorsi tra l'Inghilterra l'U.R.S.S., considerata come un elemento disgregatore nella vita internazionale e, come tale, da tenersi rigorosamente al bando dell'Europa. Sospetti e diffidenze perdurarono anche dopo, quando la politica edeniana tentò di ammansire l'orso sovietico ed immetterlo nel pericoloso gioco degli accordi per la sicurezza. Mosca rispose alla richiesta « garanzia » per le Nazioni confinanti con la Germania, minacciate da un ipotetico risveglio nazista, con la richiesta di uguali garanzie per le repubbliche nordiche. Si vide allora, a chiarissime note, che la diplomazia sovietica aveva cambiato gli aspetti esteriori ma seguiva immancabilmente la politica di cosciente sufficienza e di scaltra schermaglia orientale propria di quella zarista. E poichè contemporaneamente venne stabilito che una cosa era il buon accordo politico un'altra la propaganda bolscevica, effettuata dal Comintern, si comprese come fosse necessario di considerare attentamente tutto quanto avveniva, alla luce di serie riflessioni e ponderate indagini.

Lo sdoppiamento di attività e di funzioni portò a questo: da una parte, il Governo moscovita era libero nei suoi movimenti diplomatici: dall'altra, il supremo organo di propaganda sovietica compiva indisturbato delle vere e proprie organizzazioni sul territorio altrui. La mano di Mosca divenne l'abituale corredo d'ogni avvenimento straordinario e l'ultima risultante delle indagini esperite in merito ad una serie di attentati, incidenti, scioperi. Così che si delined per l'Europa quel pericolo bolscevico che non avrebbe più lasciato in pace le polizie di tutto il continente.



Liberati dal terrore della baitaglia, i sovietici catturati manifestano la loro giola del ritorno alla vita libera

FRONTI INTERNI

# ARTICOLO D'IMPORTAZIONE

Un aitra funzione parve, però, ad un certo momento, cae fosse affidata ai propalatori del verbo comunista: quella d'aprire, invece, le vie al nazionalismo slavo. I più arditi progetti zaristi riapparvero sotto mutata forma; risorse l'antagonismo imperiale con l'Inghilterra e l'attenzione andò concentrandosi contro il nemico numero uno: la Germania. Il tentativo del '36 di stringere un trattato d'assistenza è tutto diretto contro di essa. Si ricalcavano le orme della politica intesista; quella che, stringendo in una tenaglia da oriente e da occidente il giovane Reich tedesco, fu l'origine indubbia della guerra mondiale e ripetè, sotto il nome d'accerchiamento, la tensione politica, sfociata poi nel diversivo del Patto di Mosca e nella conseguente guerra attuale.

Ma la Russia trovava ostacoli dovunque tentasse di espandersi. La Turchia kemalista faceva buona guardia alle frontiere. Gli Stati orientali, attraverso successive evoluzioni interne, avevano finito per opporre una solida trincea all'espansionismo russo. L'unica testa di ponte veramente efficiente era verso l'Europa, con l'avvenuto insediamento nel cuore continentale: la ex Cecoslovacchia. Il periodo che precedette l'occupazione tedesca venne caratterizzato dall'invadenza sempre crescente del bolscevismo in questo cuneo cacciato nell'interno della nostra unità geografica dove portava l'alito dell'Asia attraverso le manifestazioni svariatissime della propaganda e infiltrazione e dominazione in tutti gli organi dello Stato. La Francia, con la sua supina politica fronte popolare dette tutto l'appoggio a questo inverosimile sfaldamento delle resistenze morali e civili, attuato con l'abdicazione all'invadenza di Mosca. La via era aperta per esperimenti di più vasta portata, svolti in difesa di quell'effimera « sicurezza » apoggiata su basi tanto temerarie.

#### IL PELO ED IL VIZIO

Mutate le forme, mutati gli aspetti, la situazione non accenna oggi ad alcuna variazione sostanziale. Come Mosca cercó di imporre alla amata ceca ed all'alieata Irancese voito e sistemi bolscevichi, così attua uguaimente la sua politica ne. confronti dei paesì anglo-assoni. Scacciata dalla porta, rientrò per la finestra, a suo tempo. Oggi profitta di ambedue le aperture.

Noi abbiamo assistito al primo tempo di questa operazione; quando, cioè, sotto l'euforia del momento, inglesi e nordamericani si sono abbandonati a manifestazioni di entusiasmo ed hanno chiesto a gran voce che tutti gli onori venissero riservati a chi porgeva loro un inaspettato ma non discutibile aiuto militare. La guerra tedesco-russa avrebbe dovuto fornire quel prezioso tempo di cui sembrava difettassero tanto. Il tempo, cioè, della preparazione e della riscossa che era sempre mancato, con l'incalzante ritmo delle vittorie dell'Asse conseguite su molteplici fronti dove erano in gioco interessi britannici. L'ultimo Stato-cuscinetto però, ha dimostrato di saper giocare, accanto alla carta della disperata difesa patria, anche quella della diplomazia attiva. Il Comintern, dal suo canto, non ha desistito; e così il bolscevismo, mentre era occupato a difendere sui campi orientali la sua stessa esistenza, trovava in sè tanta forza d'espansione, da attuare un vasto piano d'ingerenza e di penetrazione sia a Londra che a Washington. Non si è trattato d'una semplice propaganda pro aiuti alla Russia. Questa è stata l'etichetta ufficiale, ad uso delle masse e per scuotere il sentimento comune. La sostanza è stata, viceversa, ben altra. Essa ha intaccato profondamente la struttura stessa dei regimi capitalistici, effettuando una serie di movimenti avvolgenti diretti principalmente nei centri operai. Annoveriamo tutti i sintomi di questi movimenti che ci sono pervenuti attraverso le maglie della censura: a Londra, si chiede a gran voce il ritiro del divieto di pubblicazione per un foglio comunista; a Calcutta, si liberano i faziosi propagandisti incarcerati da anni; in tutta l'Inghilterra vengono tollerati comizi sovversivi; negli

Stati Uniti, si aprone le fabbriche ai diffusori del verbo di Stalin.

Se tutto questo rumore apparisse inflazionato, se esistessero, cioè, dubbi sulla sua attendibilità completa, ecco che giungono due autorevoli e quasi contemporanee conferme: a Londra, il discorso di Lady Astor; a Washington, una pubblica manifestazione di Eleonora Roosevelt.

Le due donne politicanti hanno sostenuto, con lievi varianti lo stesso punto di vista. L'inglese ha affermato che i bolscevichi combattono la loro guerra, cioè difendono i neopri interessi e non certo quelli dell'Impero britannico. Non sono gli inglesi, dunque, a combattere fino all'ultimo russo; sono i russi a giocare una partita nella quale hanno avuto cura, a quanto pare, di farsi dare degli anticipi. Corrono voci, infatti, sul-

la concessione di territori di frontiera indiani alla cupidigia dei boliscevichi, con grande delizia di quei cinquanta milioni di maomettani che passerebbero, se così fosse, sotto la tirannia dello zar rosso. L'americana, a sua volta, ha proclamato che ammira la Russia e la sua lotta meraviglioso, però noi non desideriamo di essere dominati nel nostro paese da un gruppo nordamericano che sia a sua volta dominato dalla Russia o dagli interessi russi:

Straordinario quadro in cui giocano tre fattori. Il campo militare. in cui gli «alleati» non riescono mai a sapere che cosa possa mettere in linea la Russia e fin quando possano resistere i suoi eserciti; il campo politico in cui si cerca di ammansire lo sdegno bolscevico per la mancata apertura del secondo fronte con concessioni e promesse forse oggi non più vaghe di compensi territoriali; il campo dei fronti interni dove la gente comincia ad averne abbastanza dello spettro comunista affiorante nel riquadro della classica economia capitalista.

Il bolscevismo non è articolo di importazione. In questa lotta reciproca per sfruttarsi a vicenda e girare con la maggiore abilità le situazioni che si presentano sta tutta l'essenza della cosidetta « alleanza » anglo-americana-bolscevica, determinata dall'incrocio delle spade del Tripartito sopra i territori e le ricchezze dei suoi avversari.

E nel gioco dei compensi non vi può essere che un solo perdente: quello che aveva maggiori interessi in comune con la Russia e maggiormente oggi si trova impegnato ed esposto nella lotta. Questo è l'Impero britannico raggiunto in casa dalla propaganda di Mosca, insidiato sulla via delle Indie dalla bramosia dell'orso bolscevico, forse desideroso d'assicurarsi prima un compenso alla sconfitta di poi.

Misteri dei paesi bifronti, come la Russia, che in Europa hanno il volto della vittima ed in Oriente quello del conquistatore.

RENATO CANIGLIA



# EL DESERTO" ALLE MINE D'A

logia fra lo scontro navale e quello dei carri armati le mine sono venute a costituire il maggior ostacolo e la miglior difesa contro l'avanzata dei carri, osserveremo che anche nel loro impiego appaiono sostanziali divergenze fra i nostri e i criteri dell'avversario.

I sovietici che in base ad una tradizione hanno affinato al massimo la tecnica dello speciale strumento offensivo e se ne servono nella forma più subdola nascondendo macchine infernali a contatto e a tempo nei luoghi più impensati delle città che abbandonano, sembra che diano preferenza alla quantità anzichè alla qualità.

Da tal criterio non si sono discostati nemmeno in queste prime battaglie dell'annata operativa testè iniziatasi, tanto che, soltanto nei combattimenti svoltisi dal 7 al 28 giugno intorno alla fortezza di Sebastopoli, ben 112.644 mine sono state sgomberate dai genieri germanici per aprire il varco all'attacco dei fanti e dei carristi.

Da parte loro, gl'inglesi nella fascia minata Ain el Gazala-Bir Hacheim, lunga 70 chilometri, con la quale ritenevano addirittura d'essere riusciti a modificare i caratteri geotopografici del terreno, creando serto, dove non esistono ostacoli non guendo il nemico fino ad El Alaavevano badato a spese al punto che

i vasti campi minati che collegavano capisaldi e trinceramenti del grandioso baluardo fortificato in una ininterrotta zona intransitabile della profondità media di 500-1000 metri erano stati definiti, con termine pittoresco, « le paludi del deserto ». Centinaia di migliaia di mine avevano per dei mesi, con ritmo improntato da una concitazione crescente, completato e raffittito la colossale barriera, che tuttavia i genieri tedeschi, come preludio alle ulteriori operazioni, dovevano aprire in due corridoi che uniti in seguito costituivano la breccia per la quale le forze dell'Asse passarono un ostacolo insormontabile nel de- travolgendo ogni resistenza e inse-

#### L'ANCORA E LA PRORA

All'atto pratico, quindi, la funzione di definitivo arresto d'ogni attacco e di assoluto imbrigliamento attribuito agli sbarramenti minati è venuta completamente a mancare. La grande Maginot del deserto, come la sua famosa progenitrice d'infausta memoria, non è servita che a provocare una momentanea remora iniziale nell'impeto dell'attacco, ed il presupposto della sua insormontabilità è valso, in ultima analisi, ad aiutare la manovra di scardinamento e d'aggiramento svolta con successo dalle divisioni dell'Asse.

Come negli altri campi dove più potente s'è rivelata la loro incapa-



cità di fare la guerra, inglesi e russi possono dunque darsi la mano anehe in quello... dei campi minati. I loro metodi sorpassati non derivano tuttavia tanto da sfasamento nell'evoluzione delle discipline belliche quanto da un istintivo bisogno d'abbarbicarsi al terreno, di cercare un appoggio sui fianchi, di sottrarsi alla manovra in campo aperto cui soltanto negli episodi più recenti avrebbe cercato di reagire il maresciallo Timoscenko con la sua ritirata manovrata diretta ad evitare gli accerchiamenti. In precedenza invece era stato osservato che i russi, pur battendosi con innegabile accanimento, sono così naturalmente portati alla difensiva stabilizzata. che s'ostinano a resistere sul posto anche quando la situazione contingente consiglierebbe di sfruttare la tattica di Kutusoff per salvare il salvabile. Proprio questo spiegava la perseveranza con la quale le unità sovietiche hanno continuato sistematicamente a lasciarsi chiudere nelle « sacche » germaniche, agevolando la manovra degli attaccanti con la propria testarda « resistenza cellulare » sui luoghi dell'iniziale disastro.

Di fronte a una simile adinamia manovriera, ad una simile refrattarietà per ogni forma d'azione ardimentosa, mossa, risolutiva - cui la manovra di Timoscenko costituisce appena una eccezione - s'afferma sempre più l'inesausto dinami-

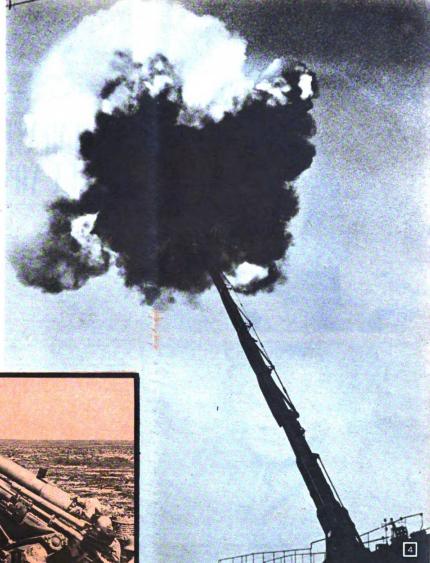



smo delle concezioni e dei procedimenti dell'Asse, che convergono con ritmo serrato e travolgente verso la più rapida e definitiva risoluzione della battaglia. Ma tale perfetta armonia di premesse e di sviluppi può realizzarsi solo in virtù dell'eroica determinazione, della capacità operativa e dello slancio baldanzoso dei combattenti d'ogni rango e d'ogni specie.

Tra questi, nel corso d'ogni fase saliente delle battaglie di Marmarica e di Crimea, compiti di decisiva importanza sono stati esplicati da coloro che, a giusto titolo d'onore, vengono denominati oramai « gli ar-

diti della battaglia moderna »: dai guastatori, o genieri d'assalto. Nel superamento e nello scardinamento della fascia minata tra Bir Hacheim e Ain el Gazala, nell'espugnazione di Tobruk e di Marsa Matruh, nella conquista dei munitissimi capisaldi della cinta fortificata di Sebastopoli, questi eroici pionieri dell'attacco hanno scritto imperiture pagine di epopea, prodigandosi con vece alterna, sempre sotto la diretta offesa nemica, nell'opera di distruzione, di riattamento, di sgombero.

niti del loro molteplice armamentario di mezzi tecnici e delle loro formidabili mine d'assalto, svolgono nel quadro della battaglia di rafinire l'antitesi tra due mondi, tra il ristagno passatista e l'insonne di-

venire rivoluzionario: paragonando infatti le sorti d'un esercito in campo a quelle d'una nave sbattuta dai flutti, le caratteristiche funzionali dei mastodontici campi minati tipo « paludi del deserto » corrispondono a quelle dell'àncora, mentre l'azione della mina d'assalto è simile a quella della prora, che fende le resistenze dei marosi aprendo il varco verso le infallibili mète della fermezza e dell'audacia. DETECTOR

La funzione che i guastatori, mupido corso può bastare da sola a de-









## DOCUMENTI E BOLLEY DELLA NOSTRA GUE

#### 2062. BOLLETTINO N. 795

2002. BOLLE I I I NO N. 793

P. Quartier Generale delle Forze Armate comunica in data 1º agosto:
Sul fronte estisiano attività di pattuglie e di catiglierie. Nostri reparti aerei hanno attoccato la linea ferroviaria e la rotabile costiera fra el Alamenia e Alessandria mettendo a segno buon numero di bombe di oqui calibro. Molti automezzi sono pure stati colpiti e incendiat; nelle retrovie nemiche.

Una squadrialia di caccatori italiani af-Una squadrigia di cacc. don italiani di frontava ed impegnava in vitroriosi com-battimenti una formazione di caccia av-versaria molto superiore in numero abbat-tendo 6 apparecchi senza subire perdite. In altra azione un "Wellington" risulta distrutto dagli aviatori tedeschi,

distrutto dagli aviatori tedeschi.

Le batterie contraeree di Tobruk hanno
centrato e intto precipitare al suolo 2 velivoli durante un'incursione che non ha
provocate damni di rilievo.
Aeroplami germanici in duelli nel cielo
dall'isola di Malta hanno abbattuto 3
"Spittie".

Al large di Porto Said un mercantile di
piccolo tonnellaggio è siato gravmente
danneggiato da nostri bombatdieri.

La formazione di nostri cacciatori citata nel bollett.no odierno per il brillante ri-sultato conseguito in duro combattimento contro la caccia nemica era comandata dal capitano pillota Giorgio Tunioli.

#### 2063. BOLLETTINO N. 796

Il Quartier Generale delle Forze Armate

comunica in data 2 agosto: Sul fronte dell'Egitto azioni di unità di

esplorazione.

Nostre formazioni aeree hanno condotto
riusciti attacchi sulle retrovie britanniche
in particolare contro gli aeroporti di Burg
el Arab. Aboukir e el Amfriyar nella cona
dlegli ob'ettivi, ripetutamente centrati, sono
stati notati vasti incendi o violente esplo-

Nei corso di combattimenti la caccia germanica abbatteva due velivoli avversari un terzo precipitava, colpito dalle artiglierie contraeree della piazza di Tobruk.
Mikabba è stata bombardata da reparti
della nostra avianione.
Una incusione.

della nostra aviazione. Una incursione di numerosi aeroplani nemici sul porto di Navarrino (Grecia) non ha causato alcun danno.

#### 2064. BOLLETTINO N. 797

2064. BOLLETTINO N. 797
Il Quartier Generale delle Forze Armate comunica in data 3 agosto:
In Egitto vivaci duelli di artiglierie, Le opposte aviazioni hanno svolto nelevole attivitàr quella italiana e tedesca ha battuto con viabili risultati concentramenti di truppe e di meszi nelle retrovie nessiche. Le batterie contraerese della divisone "Trento" hanno centrato e distrutto due velivoli britannici.
L'aeroporto di Hag Far è stato bolnhardato da formazioni dell'Asser in combattimento due "Spiffire" venivano abbattuti dalla caccia germanica.
Ripetuti attacchi cerei contro un nostro convoglio in navigazione nel Med'isrrames sono completamente falliti per la proata delle navi e l'efficace reazione della scorte.

#### 2065. IL DUCE A GORIZIA

Il 31 luglo il Duce è giunto, in volo a Gorisia, dove ha tenuto rapporto a un gruppo di comendenti, eti ha quindi par-leto alla folla acclamante, attermando che l'Asse e il Tripartito hanno i mezzi per raggiungere la vittoria.

#### 2066 BOLLETTINO N. 798

10 Quarter Generale delle Forse Armas comunica in data 4 agosto: Sul fronte egiziane extoni di pattugis. In ripetuti scontri cocciatori tedeschi shattevano 3 "Spittire " 5 " Hurricase". Reparti ceroi dell'Asse hanno bembe date gli ceroporti di Malta e distrutte si cieto dell' also 3 veriroli britanzia!

#### 2067. BOLLETTINO N. 799

Il Quartier Generale delle Forza Amote comunica in data 5 agosto: In Egitte nessun avvonimento di rillor sul fron 3 terrestre. Un vell'volo semica siste abbattuto dall'artiglieria consistenti di una nostra grande unità, 4 altri dalla cacca germanica.

di una nostra grande unità, 4 atti dels cacca a germanica.

Da reparti dell'aviazione sono state suito azioni di bombardamento sulle retovia
avversarie: apparecchi tedeschi hame qito con particolare intensità sugli obletindella regione di Alessandria.

Anche su Matta à proseguita l'attrit
dei botanbardieri dell'Asse,
Nello acque di Feodo proseguita l'attrit
dei botanbardieri dell'Asse,
Nello acque di Feodo situino situito cedette.

de una equadriglia di nostri MSS cels
al lurava e affondava un increciatore di
6,500 tonnellate del 1 pri Crimen Rossa.

Lo nostre unità, nonostrate la violente
reazione nemica, sono tutte rientrate lac-

L'incrociatore sovietico del tipo "Crimer Rosac" atlaccato da nostre siluranti nella caque di Feodosia è stato colpito con un primo siluro dal MAS del Commadante della squadriglia capitano di corvetta Curio Cantagnacci e successivamente affandant da altra unitàt al commando del sottotenenti di vancello Emilio Legnani.

#### 2068. BOLLETTINO N. 800

2068. BOLLETTINO N. 800

Il Quartier Generate delle Forze Armote comunicat in data 6 agosto:

Sul fronte espisiono reporti caresi itelizate germanici hanno attuccato, in ripetus azioni a volo rossente, truppe e postanies evversarie e abbattuto in combattiment lacursioni nemiche su Tobruk e Mens Matruh hanno cousato quadche danno: nostra formazione da caccie, di scotta dombardieri, ha infilite alle R.A.F.; is contra distributioni de la contra contra con el cacciatori tedeschi. Velivoli inglesi hanno tentet. Velivoli inglesi hanno tentet. Contra contra con nostro convoquile an Meditara neo centrale; una di sessi, copingi del incontrarono della unità di scorta, prespitava in marso, Il convoquile an Meditara neo centrale; una di sessi, copingi del incontrarono della unità di scorta, prespitava in marso, Il convoquile an Meditara del di suata m'esione di guerra nel Meditara del contrarono orientale.

#### 2069. BOLLETTINO-N. 801

2069. BOLLETTINO N. 801
Il Quartier Generale delle Forze Armelicomunica in dotte 7 agosto:
Attività esplorativa e di artigliere si fronte dell'Egitto.
L'aviazione dell'Asse ha portato la sse diseas sulle restrovie nemiche colpende se campamenti e colonne in movimente.
In duelli cerei tre "Curtiss", su "Hurriccane" sono stati abbettuti dei cericitori tedeschi.
Sugli ceredromi di Mikabba e Te Vinsaia bombardieri nostri e germanid him no colpito attrezzature e velivoli ei suele



IN RUSSIA: MISERIA E SOCCORSI . 1) Le popolazioni conquistate cercano la prote-zione delle forza azanate. Una cucina da campo della marina germanica ofire il ren-cio alla popolazione (R. D. V.) — 2) Una contadina diamni a quanto rimane della sua casa assoggettata alla tuttica della "terra arsa" (R. D. V.) — 3) Ombre smarrite nel paradino sovietico (R. D. V.) — 4) Le nostre sussistenze distribuiscono viveri agli abitanti (R. G. Luce).

## CALENDARIO DEGLI AVVENIMENTI

#### AGOSTO

SABATO 1º — Situazione militare,
Nel settore meridionale del fronte oriennie i tedeschi superano la linea ferroviaca Krasnicara di superano la linea ferroviaca Krasnicara di superano la linea ferroviaca krasnicara del consulta del

i Inoltre, unità della Marina da guerra germanica hanno affondato 4 sottomarini, motosiluranti e 3 battelli di sorvegilan-a, ed hanno dameggiato 2 acciatorpe-liniere e parecchie motosiluranti.

#### OMENICA 2 - Situatione militare.

Avanzada germanica verso il Kuban, Trupbei tullane e tedesche hanno conquistrio
tuna testa di ponte sul corso inferiore del
con, 5 battelli affondati sul Volga 6 batttelli danneggiati, Attacchi sovietici respinit
elli danneggiati, Attacchi sovietici respinit
elli danneggiati, Attacchi sovietici ditelli danneggiati, Attacchi sovietici distrutti; 61 tedeschi perduti, in Egitto attacco aereo all'aeroporto di Hisipotis,
incursioni aeree inglesi sulla Germania
baccidentale, Attacco aereo tedesco a Norwirh, Scontro fra unità leggere tedesche o
inglesi a nord di Zesbrugge. Una motosisuramte inglese affondata; una incendiata,
altro scontro navale davanti alle coste
irancesi, 2 motosiluramti inglesi affondate. Avanzata germanica verso il Kuban, Trup-

### UNEDI' 3 — Avvenimenti politici e diplometici.

Si comunatia che il 31 luglio il Duce, rectosi in voto a Gorizia, ha tenuto rappori,
con a un gruppo di commadanti ed ha poi
corlato al popolo acclemante, alfernando
se raggiungere la Vittoria,
c I giornali meridiami pubblicano un'intercintata concessa dall'Ammiraglio Doenitz, cocommandante dell'arma subacquiea germanica,
corrispondente di guerra Gerhard
Visise.

Morseby.

MARTEDI 4 — Situendeas militere.
Formazioni celeri tedesche raggiungone
il fiume Kuban. Occupazione di Voroschilov.
Controttacchi sovietici nell'orizona di Voroschilov.
Controttacchi sovietici nell'orizona di Voroschilov.
Nellar regione di Riese controlo di Volochove a Pietroburgo cittocchi nemici di
cilled gerimania sovietici difendati nel Gollo di Finlanda, in Egisto attacchi cerei
dol-germania. 9 appareschi inglesi abcidattuli lenursioni carese tedesche nel Midcanda e sulle coste orientali e meridional
dell'Inghiliera. In Estremo Oriente occupazione nipponica di Putco ci confini del
strelia di tracco nipponico di Pori-Ledlend.

MERCOLEDI' 5 — Avvenimenti politici e

In occasione della riaspertura della As-semblea nazionale turca il Presidente del Consiglio, Saragioglu, ha riadiermata la volentà del Governe tur o d' monierare ia politica di neutralità finora seguita.

#### Situatione militare

Le truppe tedesche e romene si avvicinano alla linea ferroviaria Icisk-Tichoresk. Motosilurani Italiane hamo affondato nei Mar Nero un incrodatore sovietto di 5,000 tonnellate. Nell'ansa del Dan, nella regiona di Rjew, sul Wolchov e a Pietroburgo attacchi sovietia respinti. Incursioni acres taglesi sulla Renania. Attacchi aerei tedeschi sulle coste meridionali e sud-occidenti inglesi. Scontin nella Manica fra unità leggere tedesche e inglesi. Un'unità ingere tedesche confidita puna danneggiata. 3 mercantik affondati nella Manica.

#### GIOVEDI' 6 - Situazione militare.

Nel Caucaso occupatione di Tichoresk.
Teste di ponte sul Kuban. Continuano i
cambattimenti nel settori di Riew e di
Wolchov. 108 apparecchi nemici abbattuti,
6 apparecchi tedeschi perduti ilacursioni
ceree implesi sulla Germania coccientale
e sulla Renania; 5 bombardieri inglesi; dibbattuti, Attacchi aerei tedeschi sulle coste
meridionale e orientale dell'Imphilterra, 1
nipponici occupano le isole Kei, Ara e Tenimbor a nord dell'Australia

VENERDI' 7 — Avvenimenti politici e di-

A Bombay si riunisce il Comitato del Congresso Indiano, presieduto da Gandhi. Su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri per la dilesa del Rech, Maresciallo del Reich Goering, si sono riuniti a Berlino i Commissari alla difesa del Reich e tutti i rappresentanti nazionali del Partito, con i loro consiglieri economica e i capi ruradi.

capi rurdi.

Mentre gli ambasciatori sovietici a Londra e a Washington si agitamo in tutti i modi presso i Governi dei due Paesi. Stalin ha canvocato d'urgenza a Mosaca i rappresentami diplomatici dell'Inghiliterra e degli Stati Uniti, Questi sono partiti d'urgenza in accoplamo da Kujibiscev per Mosaca, seguiti poco dopo dai rappresentami di cilcuni governi luggiaschi, convocati anch'essi al Cremilno per conferire con lo Zar Rosso.

#### Situazione militare,

Nella regione del Caucaso le truppe tedesche avanzano in direzione di Krasnodar. Occupazione di Timoschewskaia, Truppe celeri tedesche a 50 km. da Maikop. Co ser tecescrie a 30 km, aa maaxop. Combottimenti a nord del Sal con Iruppe sovietiche fresche, Attacchi sovietici nell'amas del Don e nel settore di Rjew. 138 apparecchi sovietici abbattuti; 8 tedeschi perduti, incursioni aeree inglesi sulla Germania sud-occidentale. 7 bombardieri britannici abbattuti, Attacchi aerei tedeschi ultilabilitaria sud occidentale. sull'Inghilterra sud-occidentale, sud-orientale e sulla Scozia. In Australia aerei nip-ponici bombardano Hedland e Comdon, In Cina i giapponesi occupano Chatouping nel Cekiong.

Direttore responsabile: Renato Caniglia

Tumminelli \_ Istituto Romano di Arti Grafiche Roma - Città Universitaria



Sono in vendita in limitato numero di copie le copertine in mezza tel a a rilievo e l'indice per i volumi PRIMO, SECONDO, TERZO

### CRONACHE DELLAGUERRA

I collezionisti potranno riceverle franco di porto in Italia versando

### LIRE VENTICINQUE

sul C./C. Postale numero 1/24910 intestato a

TUMMINELLI EDITORE

## Novità Tumminel

### NELLA NUOVA BIBLIOTECA ITALIANA Diretta da ARNALDO BOCELLI



Carle Linate

abbiamo pubblicato:

### 7. CARLO LINATI: APRILANTE

SOSTE E CAMMINI

Un volume di 234 pagine (gr. 210) . L. 20

Nuove, ariose « passeggiate » per luoghi e contrade cari alla nostalgia romantica e lombarda di questo delizioso poeta-pellegrino; tra le più felici dopo quelle, giustamente celebrate, dei Doni della terra e di Nuvole e paesi.



### 8. MARIO PRAZ: MACHIAVELLI IN INGHILTERRA

Più che saggi, capitoli di una interessantissima storia degli influssi della cultura italiana in Inghilterra, ricostruita con quella conoscenza delle fonti, quella acutezza d'analisi e quella vivacità di stile, che sono proprie del nostro maggior cultore di cotesti studi.

#### NELLA STESSA NUOVA BIBLIOTECA ITALIANA SONO STATI GIÀ PUBBLICATI:

- 1. BONAVENTURA TECCHI, La vedova timida (racconti) L. 18
- 2. FRANCESCO JOVINE, Signora Ava (romanzo) " 25
- 3. PIETRO PAOLO TROMPEO, Il lettore vagabondo (saggi e note) " 30
- 4. LUIGI BARTOLINI, Il cane scontento ed altri racconti " 20
- 5. GIANI STUPARICH, Notte sul porto (racconti) " 20
- 6. SILVIO D'AMICO, Dramma sacro e profano "25

